ASSOCIAZIONE

Udine a domicilio e in tutto il Regno lire 16. Per gli stati esteri aggiuogere le maggiori spese postali - semestre a trimestre in proporzione. Numero separato cent. 5 arretrato > 10

Martedi 24 Gennaio 1905

Esce tutti i giorni eccettuata la Domenica

#### INSERZIONI

Le inserzioni di annunzi, articoli comunicati, nocrologie, atti di ringraziamento, ecc. si ricevono unicamente presso l'ufficio di Amministrazione, via Savorgnana n. 11, Udine. --Lettere non affrancate non si ricevono nè si restituiscono manoscritti.

## LA PRIMA GRANDE TRAGEDIA La calma che precede la tempesta

Berlino, 23. - Il Tageblatt rana da Pietroburgo, 23: La giornata di ieri fu gravissima. Già sabato, poco dopo la mezzanotte, un migliaio di operai tentò di dare l'assalto all'acquedotto e di distruggerlo, ma furono respinti dalla truppa e fece fuoco su loro, uccidendone o ferendone una trentina.

Questa l'alba di sangue che preludiò ad una giornata ancora più sanguinosa. Già nelle prime ore del mattino tutte le vie che dai sobborghi conducono nella città furono occupate da un quintuplo cordone di soldati, i quali avevano l'ordine di non permettere a nessna operaio l'accesso alla città. La piazza dinanzi al Palazzo d'inverno fu occucupata dalla truppa. Nel cortile del palezzo d'inverno fu collocata una brigata di cavalleria. A tutte le cantonate la polizia fece affiggere proclami in cui invitava la popolazione a non uscire di casa.

Verso le 10 ant. nella maggior parte delle vie c'era una quiete incomprensibile, ma era la calma che precede la tempesta.

## La marcia degli operai

Verso le 11.15 la enorme colonna degli operai delle officine Putiloff, dopo di aver tenuto un'adunanza, mosse verso il Palazzo d'inverno, e già in tutti gli animi era il presentimento di un terribile bagno di sangue.

Alla loro testa marciava il prete Gapon con la croce nella destra e la petizione allo czar nella sinistra. La colonna contava dalle 15.000 alle 18.000 persone, le quali procedevano calme e dignitose, cantando un inno solenne, Tutti fremevano.

Giunta che fu la colonna ad un'ottantina di metri dal cordone di truppa si udi il grido di « alt » e la folla fu invitata a disperdersi perchè altrimenti al sacebbe sparato contro di essa. Allora il Gapon si avanzò per trattare con l'ufficiale e tentò di consegnare la petizione. Ne ebbe una ripulsa. Il pope fece ritorno e si mise alla testa degli operai che continuarono compatti il loro cammino. Alle 11.45 echeggiò la prima saiva a polvere.

## L'URTO

Gli operai non si fermarono; allora furono fatte altre tre salve. S'alzò un terribile grido di terrore. La colonna degli operai si diede alla fuga in preda a immenso terrore, lanciando urla tremende ed imprecando allo ezar. Uno dei primi feriti fu il prete Gapon. Attorno a lui giacevano a centinaia i morti e i feriti. L'effetto delle salve tirate a tanta vicinanza era stato tremendo. Dalle file degli operai partirono solo qua s là revolverate contro le truppe. La folla fuggente si sfogava invece sui singoli posti di polizis, ed uccise parecchi poliziotti.

La tragedia era finita. Circa 300 morti ed altrettanti feriti coprivano la via. La Croce Rossa instancabile raccoglieva i morti s medicava i feriti.

Due ore dopo il corrispondente del Tageblatt potè giungere immolestato alle officine Putiloff.

## Come passò la notte

Pietroburgo 23 (Agenzia telegrafica russa). - La notte trascorse relativamente calma. La polizia apprese iersera che gli operai, in gruppi di venti persone, avevano l'intenzione di assalire le case di alcuni quartieri; perciò ordinò che le guardie sorvegliassero le case tutta la notte, rimanendo ferme ai loro posti.

Stamane gli operai percorrono a gruppi le vie della città.

movimento operaio si estende principalmente nei rioni lontani. Sulle vie pattugliano i soldati.

#### A Zarskoie Selo La petizione degli operal allo czar

Pietroburgo, 23. — Il ministro dell'istruzione Mireki si recò sabato sera alle 11 a Zarskoie Selo e presentò allo czar la petizione degli operai.

La ezarina madre parti ieri mattina da Pietroburgo ed arrivò a Zarskoie Selo alle 11 ant.

## Tremila morti!

Londra, 23. — Telegrammi giunti stamane recano che nella giornata di ieri furono uccise tremila persone e ferite settemila cinquecento.

#### Il numero ufficiale

delle vittime Pietroburgo, 23. — Il Messaggero del Governo comunica che alle 8 di ieri sera il numero delle persone uccise ascendevano a 76, quello dei feriti a 233. Fra i morti vi sono un ispettore delle rive; fra i feriti l'aiutante di un ispettore di un quartiere cittadino, una guardia di polizia ed un gendarme.

I provvedimenti di sicurezza presi dai Governo sono oggi eguali a quelli

## LO STATO D'ASSEDIO

Pietroburgo, 23. — A Pietroburgo fu proclamato il grande Stato d'assedio.

## Gli insorti armati di bombe

Londra, 23. - La Westminster Gazette ha da Pietroburgo ore una del pom.: «Dodicimila scioperanti dei quartieri Capilow e altri quindicimila delle officine di Pietroburgo marciano sulla capitale dopo avere avuto parecchi conflitti colle truppe che tentavano di sbarrare loro la strada ».

## La truppa torne a sparare

Pietroburgo 23. — Causa i disordini le autorità non tennero oggi nessuna conferenza; ciò dette origine alla voce sparsasi a Parigi che era stata proclamata la dittatura militare. Alle ore 5.45 pom. i borghesi e la truppa sono in conflitto sulla prospective Neuscky. La truppa fa fuoco.

## LO SCIOPERO GENERALE ANCHE A MOSCA?

Roma 23. - Le notizie private in parte esagerate circa gli avvenimenti di tert a Pietroburgo qui giunte destarono viva impressione.

Gli uffici della succursale dell' Agenzia telegrafica furono letteralmente presi di assalto per avere informazioni esatte sulla situazione. La Borsa oggi è senza animazione. L'impressione fu a Mosca tanto più viva perchè già regnava qui qualche eccitazione indipendentemente dai fatti di Pietroburgo. Si teme che il giorno 26 si proclamerà lo sciopero generale, cui aderirebbero anche i cocchieri delle vetture pubbliche.

#### L'ARRESTO DEL COMANDANTE della batteria che sparò a mitraglia

Pietroburgo, 23. — Il capitano Davidoff comandante della batteria della guardia che tirò a mitraglia durante la cerimonia della benedizione delle acque della Neva, e il capitano di Stato Maggiore Karzoff, che & l'ufficiale più anziano della stessa batteria, furono arrestati ieri.

#### CANTIERI DELLA MARINA A SEBASTOPOLI preda alle fiamme

Sebastopoli, 23. - Dalle ore 11 d1 stamane i grandi cantieri dell'ammiragliato sono in preda alle fiamme.

## L'impressione della nazione alleata I giornali di Parigi

Parigi 23, sera. — Il Petit Parisien nota che è difficile apprezzare le conseguenze della rovinosa giornata di ieri ma essa è deplorevole per la Russia e per l'umanità e si augura che i nefasti consiglieri di Nicola II non abbiano innalzato intorno a lui una barriera duratura di odio.

Il Journal vuole sperare che il turbine passerà presto. Dice che la crisi non è che un malinteso deploravola perchè nessun Sovrano più che Nicola II si à mostrato facile alle concessioni umanitarie; il popolo russo soffre dei vizi del regime autocratico.

## L'indignazione della stampa inglese

gererno russo denunciato como un selvaggio Londra, 23 — Gli avvenimenti di Pietroburgo hanno strappato un vero urlo di indignazione alla stampa inglese; la quale unanime condanna principalmente lo Czar, tacciandolo di vilta per non avere avuto fiducia nella lealtà del suo popolo e per essersi rifiatato di accogliere la deputazione degli operai, mentre questo atto ben poco impegna-

tivo gli avrebbe conciliato le simpatie popolari.

Secondo il Times lo Czar ha perduta domenica la migliore occasione della sua vita per rendere un grande servigio alla propria patria. La stampa si scaglia poi, con veemenza insolita nel giornalismo inglese, contro le Autorità militari e contro la burocrazia, le quali vollero impedire violentemente una dimostrazione che, lasciata evolversi in pace avrebbe prodotto disordini insignificanti; perchè — el domanda — voler impedire ad ogni costo una sfilata innanzi al Palazzo d'Inverno quando lo Czar non vi si trovava neppure ?

L'indignazione del pubblico supera quella manifestata dai giornali. In molte riunioni odierne, nei clubs, nelle sale di conferenza e nelle prediche religiose il Governo russo venne denunciato come un barbaro selvaggio.

## Kamimura torna al mare

Tokio, 23. - L'ammiraglio Kamimura partirà oggi per raggiungere la squadra. Si è annunziato recentemente che le navi russe di Vladivostok sarebbero ripartite e potrebbero fare una sortita da un giorno all'altro. La marina si prepara vigorosamente ad un secondo periodo di guerra.

Si annunzia che la notte scorsa i giapponesi catturarono 23 battelli tentanti di forzare il blocco; di cui 13 russi e sette inglesi.

## il nuovo Gabinetto francese

Parigi, 23 — Rouvier sottopose oggi alla firma del presidente Loubet il decreto che costituisce il nuovo gabinetto che risulterebbe così composto: Rouvier alla presidenza e finanze, Etienne agli interni, Delcassè agli esteri, Berteaux alla guerra, Thomson alla marina, Poincarrè alla istruzione, Dupuy ai lavori, Ruon all'agricoltura, Bienvenu Martin alle colonie.

La Camera sarà convocata domani.

## LA RIAPERTURA della Camera

## progetto per la lista civile

Roma, 23. - Nal Consiglio dei ministri odierno, l'on. Giolitti presentò la proposta per la dotazione della Corona a norma dell'art. 19 dello Statuto proposta che si sarebbe dovuto presentare alla riapertura della nuova legislatura.

La relazione, che precede il disegno di legge, è brevissima, e la legge non consta che d'un solo articolo che fissa. la dotazione per il regno di Vittorio Emanuele III nella stessa misura e modo della precedente legislatura.

Il Consiglio dei Ministri approvò unanimemente il disegno di legge che domani sarà presentato al presidente della Camera il quale proporrà sia mandato subito agli uffici.

Dopo questo disegno, l'on. Tittoni presentò la convenzione ed il disegno di legge per la sistemazione del Benadir. Anche questo disegno fu approvato dal Consiglio e sarà presentato domani alla Camera.

A proposito del progetto sulla dotazione il Giornale d'Italia sorive:

E' di interesse pubblico che vi sia chi possa secondo i momenti, oltrechè sostenere il decoro generale della rappresentanza del Paese, dare anche un primo, forte impulso, ad una sottoscrizione nazionale, od agevolare la istituzione di un ospedale o sovvenire una cassa-pensioni, o conservare alla capitale l'ornamento di una Villa Borghese, e secondare la costruzione di un'opera d'arte, o domani magari creare un fondo per gli scavi di Cirene o per la pubblicazione dei papiri di Ercolano. Non dimentichiamo nemmeno come nel primo periodo della costituzione del Regno, la Monarchia Sabauda sovvenisse del suo anche alcuni monumenti nazionali, e ricordiamo che la storia ha le sue ricorrenze. >

Da quanto [dice l'organo dell'opposizione costituzionale, si desume che il progetto ministeriale di confermare nella cifra vigente la lista civile, avrà consenziente tutta la maggioranza costituzionale della Camera.

Qualche ostilità verrà naturalmente dall'Estrema Sinistra, ma sarà cosa di poco momento.

#### Ci sono novità per l'aria? Roma 23. — Non spira affatto vento

di guerra a Montecitorio. L'opposizione d'estrema sinistra, dopo le ultime battoste, ha poca voglia para di riprendere il chiasso; e la questione del Ferri che pare stia al largo, in attesa del voto della Camera, per il

suo arresto, la preoccupa non poco. L'opposizione costituzionale attende progetti del ministero che sono numerosi a sembra disposta piuttosto ad appoggiare che a opporsi all'opera ministeriale.

Il problema ponderoso dell'esercicio ferroviario rende perplessi tutti. Lo si presenterà ai primi di febbraio.

#### NEL GIORNALISMO

L'Adriatico smentisce la notizia della sua fusione colla Gazzetta di Venezia, che era Stata annunciata per ragioni non solo economiche ma anche politiche, essendo ormai la tinta dei due giornali pressoché eguale.

## Asterischi e Parentesi

- Ventisette ponti in trenta settimane. La attività industriale degli americani, e ormai proverbiale; e il Globe Trotter (n. 152) ne cita na recente esempio.

La Società della ferrovia dell'Uganda si era rivolta dapprima a una Compagnia inglese per la costrazione dei numerosi ponti sulla linea fra la costa di Zanzibar e il lago Vittoria; ma, questa Compagnia avendo messo due anni a costruire due viadotti, la Società ricorse a uua Casa americana, la quale s' impegnò a costruire in sette mesi i ventisetti ponti o viadotti che ancora mansayano.

Invece di condurre in Africa una quantità di operai bianchi, come aveva fatto la Compagnia inglese, la Casa americana si limitò a mandare sul luogo venticinque montatori scelti, sotto gli ordini di un giovane ingeguere di ventiquatiro anni; inoltre, fece venir dalle Indie 150 carpentieri e muratori e arruolò, sul posto, un egual numero di indigeni. Tutto questo personale non era adoperato che per mettere insieme il materiale; la montatura propriamente detta, grazie a un materiale speciale, non richiese che cinque uomini per ciascun viadotto. Con un personale così limitato il giovane ingegnere Lueder ha compiuto l'opera, di cui la Società ferroviaria e il Governo inglese sono rimasti pienamente soddisfatti; dei 27 ponti montati sotto i suoi ordini, uno è lango 400 metri, un altro ha l'altezza di 40 metri. L'insieme di queste costruzioni rappresenta la bellezza di 7000 tonnellate di acciaio.

- Ospedali per le bestie feroci. Finora l'umanità non aveva ancora pensato di costruire ospedali per le bestie feroci.

A riempire questa lacuna hanno pensato fortunatamente gli americani,

Leggo infatti nei giornali che a Filadelfia si à aperta la settimana scorsa un'infermeria aunessa a quel giardino zoologico, ove sono alloggiati due pensionati : un leone, curato per una frattura dell'omero, e un ippopotamo, affetto da tosse cromica.

L'installazione è molto comfortable: una gabbia a rotelle riceve l'infermo e lo trasporta nella sala operatoria, in cui lo attendono un clinico illustre e i suoi aintanti.

Alle case di rifugio per i canarini, agli asili per la vecchiaia dei gatti, ai cimiteri per i cani, ecco che conviene aggiungere l'ospedale per le bestie ferooi : l'armonia è perfetta,

Bisogna amare il prossimo e ajutare i propri simili: i zoofili di Filadelfia non disobbediscono alla massima evangelica.

- Il gatto viveur. Aveyamo il cane fedele, il cavallo che scrive, l'elefante che suona, l'orso che balla, l'asino sapiente, tante bestie, insomma, invidiabili. Adesso abbiamo il gatto viveur !

Wiliam Thomson di Starrucca ha l'onore di possedere un gatto di raro talento che ha una singolare inclinazione pel famo.

L'interessante animale è un buongustaio in fatto di sigari, e, per non strinarsi le basette, adopera un bocchino che il suo padrone ha fatto fare appositamente.

Nè questo è il solo debole del vizioso felino.

Esso bave la birra come un tedesco, e, quello che è più strano, non si ubbriaca

Il gatto già è un animale calunniato, Tutti le dicone traditore, ma con quale

fondamento? Il tradimento presuppone una fede promessa; ora, diciamolo francamente, quando e a chi il gatto ha promesso fedelta?

Il gatto - dicono - d egoista. All' incontro a facilissimo dimostrare che egli ama melto i topi, tellera i salami e fa il galante colle galantine.

Non è, come altri asseriscono, troppo ozioso: alle volte egli fa persino tre cose in una volta sola : fa niente, fa il chilo e fa le fusa.

- La terz'ultima,

Qui pro quo telefonico. Signora al telefono (agitatissima). -Prego, mi metta subito in comunicazione con mio marito; ma presto per carità!

Impiegata (dall'ufficio). - Favorisca dirmi il numero. La signora (offesa). — Che numero Stacciata! Credete forse che abbia più di un marito?

- La penultima.

In treno, Varii viaggiatori attaccano discorso: -- Le mie opere - dice uno - sono

conosciute in tutta Italia. - Le mie viaggiano in tutto il mondo.

- E' musicista lei?

- No, fabbrico valigie.

L'ultima. Stupidini trova sua moglie su una scala, intenta a fissare le tende alla finestra.

- Oh! non potevi dirlo alla cameriera? - Brave; s sa si fosse faita male, dove andayamo a cercare un'altra raguzza brava come lei?

A proposito del dramma «Il Re Burlone » che in questi giorni sulle scena del teatro Manzoni ha entusiasmato il pubblico Milanese, mi piace ricordare unitamente alle gesta ingloriose di questo Re anche quelle dell'avo e del padre suo:

Siamo nell'anno 1820: Gli antichi governi assoluti erano risorti dopo il tramonto dell'astro napoleonico o consideravano quale sogno trascurabile gli avvenimenti degli anni rivoluzionari, che invece avevano lasciato una scia luminosa di nuove cognizioni ed aspirazioni.

Il 2 luglio a Nola (la simpatica cittadina ai piedi del Vesuvio, dove mori l'imperatore Augusto e dove nacque quel Giordano Bruno che un papa Clemente, con suprema ironia di nomi, dannava al rogo in Campo di Fiori nel 1600) avviene un'insurrezione, in cui i sottotenenti Morelli e Silvati a capo di 127 fra sergenti e soldati di cavalleria escono dalla città gridando Viva Dio, il Re a la Costituzione e al dirigono ad Avellino. Il moto si propaga a Napoli dove gl'insorti vengono capitanati dal generale Guglielmo Pepe.

Stretto dalla paura il Re Ferdinando I. accordo la Costituzione; la giuro sul Vangelo il 13 luglio aggiungendo: «Se operassi contro il mio giuramento e contro qualunque articolo di esso non dovrò essere obbedito; » poi invocò: Onnipotente Iddio, che collo sguardo infinito leggi nell'anima e nell'avvenire se io mentisco o se dovrò mancare si giuramento, tu in questo istante dirigi sul mio capo i fulmini della tua vendetta. » Ed il veachio ra si chinò a ribaciare il Vangelo!

Ma fu una breve illusione del popolo Napoletano.

I sovrani della Santa alleanza facevano minaccie al Re che al affrettò ad avvertirli segretamente ch'egli non desiderava di meglio che ristabilire il dispotismo. Ricevette quindi dai sovrani di Russia, d'Austria e di Prussia invito di recarsi al Congresso che tra breve si sarebbe riunito a Lubiana. Ma secondo la costituzione, il Re non poteva uscire dal regno senza permesso del parlamento; scrisse perciò alla Camera una lettera, monumento insigne di menzogne; diceva di voler andare a difendere la Costituzione dinanzi a quei Sovrani, a prometteva che in ogni caso se la parola non bastasse a far valere le ragioni del suo popolo, ritornerebbe in Napoli abbastanza in tempo per difenderle alla testa dell'esercito. Il parlamento, ingannato, gli permise di uscire dal regno, e Ferdinando parti, lasciando il Governo nelle mani del

figlio Francesco. Ma da Lubiana Ferdinando facevasi invece guida alle truppe straniere che dovevano aiutarlo a trionfare nello spergiuro, a muovevano contro i costituzionali; questi decisero di difen-

dersi, ed il vicario Francesco, (che fu poi Francesco I) che alle scuole del padre addestravasi nelle finzioni, fece mostra di aderire anch'egli alla difesa.

Ma la difesa era innutile contro tale tradimento ed il 23 marzo le truppe austriache entravano in Napoli e ristabilivano il Governo assoluto.

Il Re Ferdinando II che è il protagonista del dramma di Gerolamo Rovetta non è dissimile ai suoi predecessori, e nel 1848 si mostra spergiuro e fa violenza alle istituzioni parlamentari prima ancora che esse cominciassero a funzionare.

Impaziente di venir meno alla fede postituzionale cho in un momento di paura aveva pur egli giurato, spiacentissimo di vedersi trascinato in quella guerra d'indipendenza italica la quale era in contrasto coi snoi sentimenti e coi suoi interessi, attendeva e provocava l'occasione per riprendere la sua parola.

E la circostanza fu appunto l'apertura del Parlamento: la corte cercò una formula di giuramento umiliante per i deputati, che naturalmente riflutarono. Il conflitto scopri le intenzioni del Re, la borghesia sorse in armi per difendere le libertà ottenute, ma Ferdirando soffocò violentemente la rivolta e sciolse la Camera.

I deputati riuniti in seduta preparatoria in Monte Oliveto firmarono una energica protesta scritta da Pasquale Stanislao Mancini.

Cosi, prima ancora d'incominciare I suoi lavori, il parlamento era sciolto; riapertosi il 1 luglio, il 5 settembre fu prorogato fino al 30 novembre, poi al 1 febbraio 1849. — Il 13 marzo fu sciolta la Camera e mai più riconyocata. Può dirsi anzi che le discussioni parlamentari giovassero soltanto al Re per riconoscere i più insigni liberali come Luigi Settembrini, Arturo Scialois, Carlo, Poerio, Silvio Spaventa, che Ferdinando fece arrestare appena potè levarsi del tutto la maschera. Così finiva tristamente la commedia costituzionale giuocata dal Re che tornava al suo ideale di governo, assoluto, napoletano e borbonico.

Emiliano Famea.

Da S. DANIELE

La morte di un veterano del 48 -L'assembles della Società operaia — Il mercato franco — Colto da paralisi .Cl. serivone in data 23:

"Ieri mattina seguirono in forma modestissima i funerali di un glorioso avanzo dell'epopea del 1848, Santo Fornasiero, che partecipò alle eroiche difese di Osoppo e di Venezia. Il poveretto visse lavorando finche le forze glielo permisero e pol, senza lamentarsi, tiro innanzi col risibile sussidio di 12 lire mensili che il Governo concede a questi benemeriti della patria.

Accompagnarono all'estrema dimora l'umile valoroso alcuni reduci e commilitoni. and the second s

-L'assemblea della Società operata per la proposta modifica del servizio medico, seguirà in prima convocazione sabato 28 corr., ed in seconda convocazione il successivo martedi 81.

elli mercato afranco che doveva aver luogo lo scorso mercoledi 18, fu rimandato, causa la neve a mercoledi 25 corr. ស្សារព្រះ ស ខេត្ត និងស្ថិត ស

»Nella trattoria Locatelli ove dimorava in attesa di risprire qui il Caffè Nazionale, da lui assunto in unione ad altri soci, fu colto ieri da paralisi il sig. Liorenzo Plos, notissimo nella vostra città, ove fu per parecchi anni direttore del Caffè Nuovo.

Era successivamente venuto a San Daniele ove condusse per un certo tempo il Caffè « al Commercio ».

Egli versa in gravissime (condizioni ma si spera che la forte fibra riesca vittoriosa nel male. "Il sig. Plos fu soldato dell'indipen-

denza. Are said management to the

#### Dr. PALMANOVA Abbandono di una bambina

Ci scriyono in data 23:

Certa Ida: Pavan, d'anni 22, figlia di un cantoniere della linea Udine-S. Giorgio di Nogaro entrò stamane verso le 11.30 nel negozio del signor G. B. Michielli in piazza V. E. borbottando confusamente alcune parole che nessuno comprese; mise sopra il banco una bambina di 4 mesi che teneva in

braccio enfuggi. Il sig. Michielli e la sua famiglie, come è ben naturale, rimasero immensamente sorpresi del fatto, che fu subito portato a conoscenza del sindaco

e delle altre autorità. o Venne dato avviso dell'accaduto anche al sindaco di San Giorgio ed al Prefetto e fa provveduto per la custodia della povera bambina che venne

affidata alle cure di certa Clotilde Ma-Hsani di Sedegliano.

#### Da S. GIOVANNI MANZANO Rivalità di campanile Una grave rissa UN MORTO?

Ci scrivono in data 23:" Ieri sera è avvenuto fuori del paese un gravissimo fatto dovuto a quella insplegabili rivalità esistenti spesso in campagna fra paese e paese.

Fra i giovanotti di S. Giovanni di Manzano e quelli di Manzano è esistito sempre un certo rancore che lo scorsoottobre venne acuito dal fatto che nel giorno della sagra di S. Giovanni, quelli di Manzano, forse per far dispetto allestirono un'altra festa da ballo nel loro comune.

Ieri sera pertanto a S. Giovanni si ballava allegramente nel salone « Re-

gina Margherita ». Da Manzano capitò una comitiva di giovanotti e il loro contegno parve provocante a quelli di S. Giovanni.

Anche nella sala si verificarono dei piccoli screzii ed alterchi che però furono sopiti dall'intervento di persone assennate-

Ma ormai gli animi erano accesi e

il vino doveva fare il resto. Ad una certa ora la comitiva dei Manzanesi uscri dalla sala per recarsi al suo paese e quando fu presso il cas de « Groppo » sulla strada fra Manzano e Dolegnano si scontrò con una brigata di giovani di S. Giovanni che forse

l' attendeva. Ne segui uno scambio di ingiurie e di offese. Quelli di Manzano essendo in minor numero pensarono bene di svignarsela correndo verso le loro case. Resto indietro forse perche ubbriaco il bracciante Francesco Marcuzzi d'anni 32 e contro di lui si sfogarono le ire dei giovanotti di S. Giovanni, armati

di nodosi bastoni. Ai numerosi colpi sul capo il povero Marcuzzi stramazzò al suolo in fin di vita e quande gli oppressori si furono allontanati fu raccolto da due suoi compaesant tornati indietro alle sue grida di lamento.

Costoro sono certi Luigi Braida e Luigi Peruzzi i quali lo trasportarono a casa sua mandando subito per il medico. L'infelice Marcuzzi versa in gravis-

sime condizioni. Il dott. Galotto, prontamente accorso, riscontrò nel ferito una tremenda commozione cerebrale.

Questa mattina si affermaya che il Mareuzzi era morto ma non mi fu possibile ancora accertare la grave notizia.

Il messo comunale avverti tosto del fatto i carabinieri che si recarono sul luogo per le prime indagini e telegrafarono la grave notizia alla Pretura di

#### Da CIVIDALE FERIMENTO Ci sorivono in data 23 : "

Verso la mezzanotte essendosi presentati al Caffè S. Marco alcuni giovinastel di Rualis in istato di ubbriachezza molesta, vennero espulsi dal proprietario sig. U. Brun, al quale si erano uniti anche i pochi avventori che ivi erano rimasti. Senonehè i buli dalla piazzetta del Municipio continuavano nelle loro provocazioni e minaccie. Uno di essi, armato di grossi ciottoli, stava per lanciarli contro la porta del Caffe, con l'intenzione di colpire qualcuno dei presenti; ma uno di questi giunse a disarmare il vigliacco.

Ne nacque una colluttazione, nella quale il sig. Bier Giuseppe, intervenuto con l'intenzione di separare i rissanti, riportò due ferite di rongola, una alla schiena ed una alla mano sinistre, curate poco dopo dal dott. Francesco According.

#### Da MARTIGNACCO Esami di elettore

Ci serivene in data 23: Oggi seguirono gli esami per conseguire il titolo di eletture. Presiedeva Il pretore del II Mandamento dott. Stringari.

Del 70 caudidati ne furono promossi 68.

## DALLA CARNIA

Da TOLMEZZO

Consiglio Comunale - Elezioni alla Società operaia Ci scrivono in data 23:

Ieri tenne seduta il Consiglio comunale. Si approvò in seconda lettura il mu-

tuo coll'ospizio per l'acquisto delle braide Utia e Monghin. Venne quindia approvata la costruzione di un edificio scolastico a Caz-

zaso e la spesa di lire 6500 per la

costruzione di un nuovo acquedotto a Casanova. La discussione della domanda degli abitanti di Illeggio per la separazione delle frazioni che comprendono il gruppo delle aggregate venne cinviata ad

altra seduta. L'ing. Calligaris fu da ultimo nomi-

nato assessore in sostituzione del sig. Tayoschi eletto sindaco.

Ieri alla Società operaia ebbe Inogo la nomina di 15 consigliari e di un sindaco.

A consigliari furono eletti i signori Pillinini Valentino, Molinari Vittorio, Bellina Ferruccio, Ciani G. B., Straulino G. B., Roi Pietro, Molini Gustavo, Marangoni Enrico, Tadino Antonio, Cacitti G. B., Piccottini Leonardo, De Crignis Romano, Busolini Augusto, Morassi Pietro e Filipuzzi Filippo; a sindaço il sig. Giovanni Gressani.

#### Da SUTRIO

Premiazione alla scuola di disegno. Ci serivone in data 23:

Ieri, domenica, presenti I delegati del Comune, Camera di commercio e Società operaia vennero conferiti i premi agli allievi che meglio si distinsero per zelo e profitto durante il cessato anno scol. 1903 904. Il vessillo della scuola sventolò tutto il giorno al palazzo scolastico mentre la banda allietò la festa con i suoi dolci concenti.

Eccovi l'elenco dei giovani premiati: I Corso. — 1 Diploma con medaglia di bronzo. Nodale Pietro da Sutrio. 2 id. id. di bronzo, Pittino Franco

da Sutrio. 3 id. id. di bronzo, Lino Mussinano da Paluzza.

4 id. id. di bronzo, Miss Paolo da Rivo di Paluzza. 5 menzione onor., Di Ronco Fran-

cesco di Noiaris. II Corso. — I. Diploma con medaglia d'argento, Pittino Olinto da Sutrio, 2 id. id. di bronzo, Dorotea Romano

da Sutrio. Bid. id. di bronzo, Nodale Giulio da Sutrio.

4 menzione onorevole, Flora Romano da Paluzza.

III. Corso. - (Il I. premio non venne assegnato).

2 Diploma con medaglia d'argento Di Cento Giacomo da Rivo di Paluzza. 3 id. id. di bronzo, Pittino Artidoro da Sutrio.

#### Da FORNI DI SOPRA Banchetto a un neo cavaliere

Ci serivone in data 23:

L'altra sera in una sala dell'ex palazzo Chiap fu offerto un banchetto all'egregio sindaco sig. Antonio Pavoni per solennizzare la sua nomina a cavallere.

La sala era elegantemente addobbata e spiccavano fra bandiere tricolori ritratti del nostri sovrani.

I convitati erano 26, fra consiglieri comunali e notabilità del paese.

Allo spumante Il sig. Nicolò Pavont nfficiale postale lesse una lettera dell'on. Gregorio Valle e il decreto reale che conferisce l'onorificenza.

Numerosi i discorsi: parlarono il direttore delle squole sig. Macuglia, Il sig. De Santa, il sig. Osualdo Conus, il maestro Giacomuzzi, i signori Enrico Pelizzari e G. B. Maresia.

Il dottor Ruggero Zattiero presentò al signor Antonio Pavoni la croce di cavaliere, offerta da diversi amici, che apposero la loro firma su d'una pergamena, lavoro eseguito da un artista di Udine.

Un mazzolino di fiori freschi, fu presentato dal bambino Giannino Zattiero al grido di evviva il cavaliere !

A tutti rispose commosso con appropriate parole il cav. Payoni.

## industria dei NEL VENETO

Ci lusinghiamo di tornar graditi a quei nostri lettori che trattano tale industria, pubblicando il seguente articolo, inviatoci da un nostro amico:

Chi portandosi con la ferrovia da Sacile a Conegliano getta lo sguardo, poco prima di giungervi, dal lato opposto della stazione d'arrivo, scorge un imponente fabbricato di spiccato carattere industriale, elevantesi superbo a più piani e dominante una selva di tettoie.

E' Il nuovo, grandioso stabilimento per la fabbricazione di laterizi, che la spettabile ditta G. Buffonelli s Comp. ha eretto, affidandosi pienamente agli studi ed alla speciale competenza del signor Alfredo Zopfi di Milano.

Cost il signor Alfredo Zopfi, hen conceciuto anche tra noi per le importanti installazioni del genere, eseguite per i migliori e più reputati stabilimenti esercenti tale industria, ha fornito per questo implanto tutti i piani e dettegli per la costruzione dell' intero fabbricato, nonchè tutto il macchinario motore ed operatore che forma il completamento necessario di una fornace moderna. E l'insieme è riuscito tecnicamente perfetto, oltre al costituire il fabbricato, una vera opera d'arte edilizia industriale.

Caratteristica prima di questa fornace, è che essa manca di camino. Ad un ventilatore-aspirante, è dato il

compito di surrogarlo. Questo aspiratore, capace di spostare oltre 1200 metri cubi d'aria al minuto primo, toglie via il fumo, che raccoglie da condotti sotterranci alle camere costituenti la fornace, s lo porta a perdimento.

Un secondo aspiratore spostante circa 500 metri cubi al minuto primo, sottrae invece parte dell'aria calda dalle camere sfornate per distribuirla egli asciugatoi. Questi due asciugatoi sono azionati da un motore a gas povero di 1240, costruito a Winterthur dalla spettabile Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik.

Questo motore dà movimento anche ad un elevatore a catena ed a un trasportatore a nastro, serventi ad innalzare il materiale appena uscito dalla mattoniera ai locali d'assingamento, s poi riportarlo in basso per essere infornato.

I locali per l'ascingamento si trovano appunto sovrastanti alla fornace e formano i tre piani superiori del fabbricato.

La fornace è divisa in 12 camere per la cottura del materiale; vi si possono quocere |circa 80000 pezzi in 108 ore usando carbone New Pelton Main.

Tutto il materiale che va dal mattone pieno al forato, al bucato, alla tavella piana e curva, al tavellone, alla tegola, e colmi marsiglissi ecc. è lavorato a macchina.

Un superbo motore a gas povero da 60 HP, come l'altro più piccolo, costruito a Winterthur dalla Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik di cui è degno rappresentante generale per l'Italia il sig. Alfredo Zopfi di Milano, aziona due mattoniere complete con i cilindri sminuzzatori, laminatoi, impastatrice. Una è capace di produrre 1200 e l'altra 2400 mattoni pieni all'ore, mentre una pressa serve per le tegole e colmi marsigliesi.

Le mattoniere e relativo corredo sono fornite dalla ditta Rieter e Koller di Costanza, sempre a mezzo del sig. Zopfi che ne è il rappresentante.

Il materiale prodotto è quanto di più bello e di tecnicamente buono possa esigere il più difficile costruttore ; sopra tutto ciò è provato dallo smercio straordinario che ne hanno, tale da assorbire, fino dal primo anno di esercizio, la quasi totale produzione ricavabile.

Mi piace ripeterlo, tutto l'impianto è sortito qualcosa di magistrale per l'industria dei laterizi, e se una lode sincera e le più calde congratulazioni vanno ai signori Buffonelli a C. per la loro intraprendenza confortata: ormai da uno splendido risultato, pure un plauso ci è d'obbligo inviare al signor Zopfi che alla piena fiducia dovutamente meritata, ripostegli dai sullodati signori, ha saputo corrispondere in un modo così elevato per l'onestà e per la riputazione.

# Iltelefono del Giornale porta il n. 1-80

Bollettine meteorologico Giorno 24 gennaio ore 8 Termometro - 3.6 Minima aperto notte - 5.6 Barometro 766 State atmosferico: bello Vento: S. Pressione: stazionaria Temperatura massima: +5.9 Minima -3.2 Acqua caduta -Media: -0.57

## **DUE PAROLE SULLA LETTERA** DELL'ON. SOLIMBERGO

Ieri, a commento della lettera dell'on. Solimbergo, che smentiva la diceria della aua nomina ad un alto posto governativa, il Friuli pubblicò una colonna di prosa, in cui si vede la mano dell'esperto artefice delle invenzioni e delle insinuazioni con le quali si à inganuata per alcuni anni la cittadinanza, ma era non la si inganna più.

Alle insinuazioni personali non ribattiamo perchè, conoscendo la squisita malafede di tale avversario, siamo convinti ch'egli non solo tornerebbe a ripeterle ma direbbe che noi le abbiamo confermate.

Solo vogliamo dire che non può dare lezione di correttezza e di disinteresse nella vita pubblica, chi in dieci anni di deputazione nulla ha fatto per la città, tranne che crearle dei sempre nuovi subbugli, chi assume e detiene cariche pubbliche per abbandonarne interamente la cura agli impiegati, chi va a Roma a piangere la propria disgrazia (o buon Marcora, aiuta, aiuta!) e qui riprende le sue arie di faudatario prepotente, chi proclama Il proprio trionfo e lascia morire l'organo, che fu strumento. vero della sua gloria politica e amministrativa, lo lascia morire d'inanizione. e di vergogna.

Il metodo di guerra personale, che i radicali tornano adottare, per combattere gli avversari, mentre ci sono tante importanti, vitali questioni pubbliche da discutere, dimostra il loro disorientamento e smentisce la vecchia massima che i grandi dolori sono muti,

## La salma del giovinetto Gori

Stamane alle 9 e mezzo segui il trasporto della stezione ferroviaria al Cimitero monumentale della salma del giovinetto quindicenne Giuseppe Gori figlio dell' assessore comunale.

Sul carro funebre posavano parecchie corone inviate dalla famiglia e dai parenti ed amici.

Il corteo era preseduto da una squadra di pompieri in alta tenuta. Vi parteciparono il Sindaco, parecchi assessori e consiglieri comunali e una rappresentanza degli impiegati del Comune.

La benemerenza della Giunta. Le condizioni tristissime in cui sono lasciate le strade della città dopo le nevicate dei giorni scorsi, rendono pericoloso specialmente di notte il transito dei passeggeri. Si devono spesso attraversare delle larghe lastre di ghiaccio con frequentissimi capitomboli.

Il più delle volte le cadute non hanno conseguenze, ma talvolta succedono delle disgrazie.

Anche ieri sera lo studente Italico Nascimbeni d'anni 17, verzo le 10 e mezzo, mentre rincasava, scivolò s cadde battendo il capo sul lastricato.

Accompagnato all'Ospitale il medico di guardia dott. Rossi gli riscontrò una ferita lacero contusa alla regione sopraorbitale sinistra e gli praticò alcuni punti di sutura.

Ne avrà per parecchi giorni.

Un disertore austriaco. Ieri sera verso le sei si presentò alla caserma delle guardie di città, certo Guido Heine fu Enrico nato a Saxemberg (Lubiana) d'anni 27.

Egli dichiarò d'esser disertato dal 7º reggimento fanteria della Lanwehr, di guarnigione a Lubiana, perchè essendosi dato ammalato, non fu riconosciuto dai medici e temeva perciò di essere gravemente punito. Fu passato alle carceri in attesa d'informazioni sul suo conto.

Tentato furte. L'altra notte iguoti ladri tentarono con scalpelli di forzare le porte dell'osteria « alla Colomba » in via Poscolle, condotta dalla signora Vicava Silvia di Livorno.

I ladri disturbati nella loro impresa

si diedero alla fuga. E' questo, in pochi giorni, il secondo tentativo di furto nello stesso esercizio.

Piccolo incendio. Stamattina un vigile urbano avendo notato che usciva del fumo dal camino del forno della pasticieria Galanda in via Paolo Canciani, avverti i pompieri. Questi si recarono sul luogo col carrello a mano ed avevano già disposto la manica sul tetto, ma poi non fu necessario il gatto d'acque, essendosi il fuoco spento da sè.

Un orecchino smarrito. Isri sul mezzogiorno nel percorso via Aquileis, via Daniele Manin, Mercatovecchio e via Bartolini, venne smarrito un orecchino di brillanti con pendente.

Verrà retribuita competente mancia a chi lo porterà all'ufficio del nostro Giornale.

Per furto di varii bollettini del Monte venne denunciato certo Remo Zuliani di Luigi, d'anni 20, senza professione e fissa dimora. Il danneggiato è il di lui cognato Giuseppe Blasettig fu Angelo d'anni 38, abitante in via Cisis, presso il quale lo Zugliani, di lui cognato, dimorava. Dell'autore del furto

nessuna traccia. Necrologio. Ieri è morto all'ospitale civile ove era stato ricoverato per sottoporsi ad una seria sura il noto sig. Domenico Zompicchiatti, sarto. Kra un buon uomo, onesto e lavoratore. Fu per parecchi anni capo sarto di questo Distretto Militare. Ora aveva laboratorio in via Cayour.

Condoglianze al congiunti.

## A proposito di Macchine da Cucire che ricamano

E' bene si sappia non esser vero che si possa ricamare solo colla Bobini Centrale Singer ma sibbene con qualunque Macchina da Cucire: Famiglia Vibrante, Oscillante, Bobina Centrale e Rotativa.

Presso il Negozio De Luca si hanno tutte le suddette Macchine ed altri tipi ancora che si vendono 30, 40, 50 e più lire meno delle . Singer » e garantite per cinque anni di perfetto funzionamento.

Specialità in Macchine Americane di gran lusso a prezzi eccezionali!

## Krapfen caldi

tutti i giorni dalle ore 12 ant. trovansi alla Pasticceria DORTA in Mercatovecchio.

Storti a Meringhe alla panna di latteria. Si assumono ordimazioni.

Servizio speciale completo per nozze, battesimi e soiré, con deposito ed esclusiva vendita di bomboniere ceramica Richar Ginori a prezzi di fabbrica,

THE PROPERTY AND ADDRESS. 700I

EgreNel num nell' Artico. un Disgraz esposto esa per cui la ste lievi m ste in un di Polizia sposto si p Notturno o fu tosto ac

La sera avova alcu la sora su accettato B che il Re riammesso Invece i alle ore 8. Castode g non potevi entrai io tario Big. presente c essere am Questi

aveva pet stato pron mente acc era impos soutere g ficio dalle nna letter zione dell Ma esso dattogli e ciò. Vedu dinai al ficio di V Non 6 nu emas Non 6 flessioni solo ch'e menti da

Si acco l'Odissea gono all' cato a qu come nor chiunque Potrà d gasi a cl Per un

Ricevia

One

o salvare

si diede

alle parc

danno ar

Giorni istanza : addetto ammesso sto di 2 che pre nell' eser faceya r certo ch presa in atteso v sona dal tizie sul sposta si dire che un allie da cosi pluttosto

Avendo revole t che met ricorren Azion polare. Con p

che altra

Quando niente di Vi

Sul G nali dell stificaties inconver al monu Teatri. Chi è nanzi al inaffiato

da ben t E i sig a fare le infischiar dei recla

Car Abbiar

prepara facendo siamo ri buon gue artista E razione s dinario i

## VOCI DEL PUBBLICO A PROPOSITO DELL'ODISSEA DI UN DISGRAZIATO

Ci.

del

dori

dai

100.

ın۰

**esso** 

 $\mathbf{n}\mathbf{n}\mathbf{o}$ 

OHO

e Ol

perg

ceri

zarə

ba »

10r**a** 

resa

obac

izio.

giva

Can-

re-

ano

ı sul

POGY

rriio

ente.

ıncia

ostro

temo

giato

ettig

furto

per

iesto

torio

CILG

vero

obini

ale e

e più

e per

ento.

ne di

ant.

eria

nna

rdi

10ZZ**6**,

Bclu-

sig.

Egregio Sig. Direttore,

Nel numero di sabato 21 corr. N. 18
nell'Articolo di Cronaca «l'Odissea di
un Disgraziato» trovo che il fatto non è
esposto esattamente e spassionatamente
per cui la prego di voler pubblicare queete tievi modificazioni quali furono espoete in un mio rapporto al Commissario
di Polizia locale.

La sera del 19 corr. che io era indisposto si presentò all'Ufficio dell'Asilo
Notturno certo Antonio Bullo. A questi
fu tosto accordato l'asilo ma siccome non
aveva alcun documento fu avvertito che
la sera susseguente non sarebbe etato
accettato se non si muniva dei documenti
che il Regolamento esige per essere
riammesso.

Invece il 20 esso si presentò all'Asilo alle ore 8.30 senza alcuna carta ed il Castode gli ricordò che senza documenti non poteva essere riammesso. Alle 8.35 entrai io seguito subito dopo dal segretario sig. A. Plebani e gli si fece subito presente che senza documenti non poteva essere ammesso.

Questi si ostinò asserendo che non aveva petuto avere le carte s che gli era etato promesso che sarebbe stato egualmente accettato. Io gli risposi che ciò era impossibile di fare e dopo molto discutere gli suggerii di portarsi all' Ufficio dalle Guardie di Città e farsi fare una lettera con cui si pregava la Direzione dell'Asilo a volergli dare l'alloggio. Ma esso non volle accettare il consiglio dattogli e si rifiutò assolutamente di far ciò. Vedute inutili le buone ragioni ordinai al Custode di accompagnarlo all'ufficio di Vigilanza Urbana.

Non è vero ch'esso sia stato cacciato come un can.

Non à vero che ci sieno state genufiessioni per essere ricoverato ma à vero solo ch'esso non volle seguire i suggerimenti dattigli per poter essere ricoverato e salvare così il Regolamento dell'Asilo e si diede piuttosto agli atti vandalici ed alle parole ingiuriose contro l'Asilo con danno anche di sè stesso.

Si accerti quindi l'estensore di quell'Odissea che io da 11 anni che ogni sera sono all'Asilo notturno non ho mai mancato a quanto prescrive il Regolamento, come non può mancare ai regolamenti chiunque che copre incarici pubblici.

Potrà dolere la severità delle Leggi ma gasi a chi non stà ad esse attaccato. Gie. Gambierasi

## Per un posto di 2º bombardino

Onorevole Signor Direttore

del « Giornale di Udine »

del « Giornale di Udine »

Udine, 24 gennaio 1905.

Lettera aperta

Giorni or sono il sottoscritto umiliava istanza all' Assessore Comelli Giuseppe addetto alla Banda Musicale per esservi ammesso, essendosi reso vacante il posto di 2.º Bombardino. Il ricorrente, che prestò servizio per ben 17 anni nell'esercito in qualità di musicante, faceva un appoggio sicuro, e credeva certo che la sua domanda sarebbe stata presa in considerazione; ma avendo atteso vari giorni, e portatosi in persona dal sig. Comelli domandando notizie sul suo concorso, per semplice risposta si ebbe la sorpresa di sentirsi dire che il posto era stato affidato ad un allievo della Banda (un ragazzo). Si da così la preferenza a un ragazzo piuttosto che ad un padre di famiglia che altra risorsa non ha per mantenerla. Avendo fatto delle osservazioni, l'onorevole tanto educato assessore non fece che mettere brutalmente alla porta il ricorrente.

Azione degna di un democratico popolare.

Con perfetta osservanza

Devotissimo
Vincenzo Maisana
Via Giovanni d'Udine, N. 13

#### Quando si provvederà all'inconveniente del monumento vespasiano di Via dei Teatri?

Egregio Signor Direttore,
Sul Giornale di Udine e su altri giornali della città sono comparse delle giustificatissime lagnanze sul gravissimo inconveniente che da mesi al verifica al monumento vespasiano in Via dei

Teatri.

Chi è costretto a fare una sosta innanzi al monumento viene letteralmente
inafflato dai getti d'acqua che escono
da ben tre dei circura reconnectimenti

da ben tre dei cinque scompartimenti! E i signori del Municipio continuano a fare le orecchie da mercante e se ne infischiano delle proteste del pubblico e dei reclami della stampa!

Un inafflato

# Carnevale 1905 VERLIA DELLA" DANTE ALIGHIERI,

Abbiamo avuto occasione di vedere i preparativi che dagli studenti si stanno facendo per l'addobbo del teatro e siamo rimasti veramente ammirati del buon gusto e della valentia del giovane artista Ettore Rigo per la ricca decorazione sotto la quale scomparirà l'orbinario intonaco, in una festa di colori

e di luse. E' già incominciata la distribuzione dei biglietti e dall'accoglienza che il pubblico loro ha mostrato si può arguire che la loro vendita avrà un risultato soddisfacente così da riprometterci una veglia brillante.

## STELLONCINI DI CRONACA La libertà e i carabinieri

Una lezione ai signori socialisti

Dopo le clamorose accoglienze fatte a
Buia, nella sala del Tabeacco, all'avvocaco Mini di Nimis, con studio a Tarcento, gli avvocati socialisti udinesi tennero un'adunanza e deliberarono di muovere alla conquieta di quel ridente e
sano paese prealpino col fatidico grido
di: « educhiamoci! »

Il grido suonava già un'ingiuria per quella terra di gente operosa, poco amante delle chiacchiere e dei lustrini ma come potrebbero i socialisti fare il bene senza intaccare le riputazioni dei cittadini e delle cittadinanze?

Un cittadino non è del loro parere e si permette, in nome della liberta, di dirlo; - ebbene costui è un cretino o una canaglia. In una città o in un villaggio i socialisti trovano poca fortuna; - ebbene quei paesi sono agglomerazione di individui incivili. I giornali amiel sono scritti da apostoli; la stampa avversaria il prodotto dei mesileranti. Le amministrazioni tenute dai loro avversari, anche se furono e sono un libro aperto, con le rese di conto e le liquidazioni regolari, si fanno apparire poco meno che disoneste - mentre le giunte e le deputazioni socialiste o al servizio dei socialisti sono sempre modelli di correttezza e di capacità.

Educhiamosi, al educhiamosi; il grido è bello e santo. Ma si può rispondervi: è educazione civile instillare nelle masse l'odio per le altre classi e l'avversione contro lo Stato e le autorità costituite?

Quando guidate le dimostrazioni di Udine al grido di abbasso i signori e ci
mandate i vostri seguaci coscienti a lanciare vituperi, vantandovi poi delle violenze commesse, allora a nessuno di voi
passa pel capo di gridare: "educhiamoci. "Sarebbe lo atesso che gettare
sassi nell'aria per farseli cadere sulla
testa.

Ma appena, in qualche sito, sorge un gruppo di cittadini a fare dell'ostruzionismo (e noi non li approviamo) contro la vostra predicazione, eccovi a invocare l'educazione. E quegli agenti dello stato dei quali tornerete a parlare con disprezzo si costituiscono vostri difensori e della libertà!

Adunque domenica nella sala del Tabeacco si presentò il dottor Cosattini, un socialista autentico, benchè sia ayvocato del Segretariato dell'emigrazione, un istituto che vive si può dire esclusivamente con un rilevante (crediamo siano 4 mila lire) sussidio governativo, Anche per lui un gruppo di bulesi intolleranti o pinttosto offesi dalle pretese clamorosamente esternate di însegnare loro l'educazione iniziò l'ostruzione, come avviene nel nostro e negli altri Parlamenti per opera quasi sempre di socialisti e di qualche mascherotto cosidetto radicale. Si voleva insomma mettere il capestro alla parola dell'oratore socialista, some lo si mette a quella del ministro dell'odiato governo monarchico.

Ma intervenne il brigadiere dei carabinieri — non in nome della legge, perchè non esiste ancora una legge sull'ostruzione, ma in nome dell'educazione. E intimò agli ostruzionisti di uscire e li fece mandar fuori, permettendo così all'oratore socialista di continuare il suo discorso che fu (a quanto si scrive) intonato piuttosto alla morale di Cristo, che a quella di Max.

Ma la vera morale è questa: che un oratore socialista, banditore della dottrina ostruzionista, trovò un brigadiere dei carabinieri che lo liberò dall'ostruzione e insegnò a lui e ai suoi contraddittori quale dovrebbe essere l'educazione politica in ogni tempo, per tutti e da per tutto. Amen!

## Tumulti in Polonia

Breslavia, 23 — A Lodz avvenuero ieri nuovi disordini. Verso il mezzodi circa cinquemila operai preceduti da bandiere rosse giravano per la città. La polizia ricevuti rinforzi di cosacchi e di gendarmeria riusci a disperdere i dimostranti. Molte persone furono ferite. Si fecero circa 500 arresti.

## Lo Czar si mostrerebbe apatico e partirebbe per la Livadia

Londra, 23 — Il Times ha da Vienna: Corre voce che lo ezar e la ezarina abbiano l'intenzione di partire con i figli per il Sud, probabilmente per Livadia, per evitare il turbine rivoluzionario. Benchè la voce manchi di conferma, vi si presta fede, perchè anche coloro che augurano il benessere della Russia non sperano più che la orisi possa essere risolta in modo pacifico.

Bertino, 23 — Secondo un telegramma da Londra, lo czar, appena ricevuta la notizia che una colonna di operai marciava verso Czarskoje Selo si sarebbe rifugiato a Peterbof

rebbe rifugiato a Peterhof. Ieri nel pomeriggio i granduchi e le granduchesse si erano recati a Czarskoje

Selo, raccogliendosi intorno allo czar. Al pranzo di famiglia si discussero vivamento gli avvenimenti del giorno. Lo czar si mostrava apatico; mentre I granduchi insistevano per misure severe atte ad inasprire vienmaggiormente le misure terroristiche adottate dal Governo.

Lo czar veniva informato telefonicamente di ciò che avveniva in città.

## Dopo la strage

Berlino, 23. — Si telegrafa da Pietroburgo în data di lunedi.:

Il ministro dell'interno Mireki compilò iersera una relazione per lo ezar.
Il ministro è impressionato per il numero delle vittime, ma la autorità governative dicono: Abbiamo dato una
buona lezione Oca avremo pace per un
po' di tempo.

Stamane le autorità si domandavano se la guarnigione avrebbe obbedito ai comandi. La risposta di stasera è che vi sono 2000 morti e che 5000 feriti sono stati trasportati nei vari ospedali. Altri feriti sono ricoverati altrove.

Alla porta Narva, donde il pope Gapon (che è rimasto illeso) parti alla testa della guardia del corpo, e alle officine Putiloff, vi sono stati 300 morti, 500 feriti; al passaggio Moskovska 500 morti e 700 feriti; all'isola Vassili 200 morti e 500 feriti. Altre centinala sono caduti in altri quartieri. Le cifre sono state fornite dalla stessa polizia.

Gli operai sperano di poter fondare una propria fabbrica di bombe. Essi gettarono oggi quattro bombe fra le truppe. Ma l'arma di cui si servirono principalmente contro gli ufficiali era di randello.

Pietroburgo 23. — La polizia ha ordinato a tutti i « dwornik » (portinai) di compilare una lista delle persone non ritornate alle rispettive abitazioni. Finora si sono praticati pochissimi arresti.

Dott. I. Furlani, Direttore Princisch Luigi, gerente responsabile

## Or fa un mose moriva

## Arturo Trani

Onorata in questo sprimo trigesimo e sempre sia la cara memoria dell'amico, figlio, marito e padre affettuosissimo, del cittadino esemplare, dell'apostolo sincero d'una santa idea.

## Alcuni amici di Venezia Ringraziamento

La famiglia De Nardo, commossa per le spontance dimostrazioni di affetto tributate al suo amatissimo

sente il dovere di esprimere i più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che con verace sentimento d'amicizia e d'affetto - accompagnarono all'ultima dimora il lacrimato Estinto o, in qualunque modo, cercarono di lenire il dolore e l'ambascia degli addolorati superstiti.

Sente ancora il bisogno di esprimere la propria riconoscenza all'egregio Sindaco sig. Mattiussi e al distinto avvocato Gio. Batta Iogna per le nobili parole pronunciate sulla tomba dell'Estinto.

Chiede poi venia delle involontarie eppur inevitabili ommissioni commesse nella luttuosa circostanza.

Coseano, 22 gennsio 1905.

## Ringraziamento

Animata da profonda riconoscenza, compio il dovere di rendere pubbliche grazie all'egregio dott. Oscar Luzzatto per la cura intelligente, proficua e disinteressata prestatami onde sollevarmi da una nevralgia che mi procurava da lungo tempo sofferenze gravissime.

Regina Norsa

## Ringraziamento

Nella notte di sabato scoppiò un incendio sui colli di Dolegnano (Rosazzo) nella casa abitata da Cantarutti Antonio. Quando il fittatuolo se ne accorse, il fuoco aveva già preso gravi proporzioni e avrebbe in breve distrutto tutta la colonia se non fossero al primo allarme corsi sul luogo i bravi carabinieri di stanza a Dolegnano guidati dall'intelligente zelantissimo maresciallo comandante la stazione, nonchè un centinalo di villici dei colli limitrofi e di Dolegnano.

Tutti diedero prova di coraggio e premura non comuni e il sottoscritto soddisfa ad un bisogno dell'animo esprimendo a tutti la sua sentita riconoscenza.

A. di Trento

## RICCARDO CUTTINI Oreficeria - Orologeria - Argenteria

Via Paolo Canciani, 7, Udine

NUOVA FABBRICA TIMBRI DI GOMMA, INCISIONI D'OGNI GENERE SU QUALUNQUE METALLO Prezzi di tutta comcorrenza

## Una casa felice

## La Pillole Pink vi guariscono tutti gl'inquilini

La felicità torne in una casa quando la malattia ne esce. Così la casa situata al 16 della via Monte di Pietà a Corato, Provincia di Bari è tra quelle felici. Quando le Pillole Piek vi sono entrate, la malattia ne à uscita. Le due persone che soffrivano erano due inquiline ben note, la signora Addolorata Rubini di 40 anni e la signorina Bove, figlia del signor Nunzio Bove sensale di vini. La prima racconta così le sue sofferenze.

a Ho arguito la cura delle Pillole Pink contro una malattia nervosa complicata di dolori reumatici. Di più non avevo appetito, provavo difficoltà a digerire, contrazioni di stomaso, stordimenti indizio

evidente di cattivo stato generale, la mia vista si offuscava. Queste sofferenze durarono 4 anni. Consultai parecchie volte il medico ma le medicine che mi furono consigliate non mi procurarono alcun sollievo. Credevo di

-63

Sig. Addolorata Rubini più, quando mi vennero consigliate le Pillole Pink. Con la più grande gioia dichiaro di sesere ora guarita perfettamente dopo qualche settimana di cura. n

Ciò che scrive il signor Bove non torna meno ad elegio delle Pillole Pink.

u Da qualche anno — egli scrive — mia figlia era affetta da forte anemia ribelle ad ogni cura. Ella non avava appetito non dormiva quasi mai, soffriva di contrazion di stomaco, stordimenti. Era assai pallida, debolissima. Avevo naturalmente tentato quanto è umanamente possibile, ma i risultati insignificanti ot-

possibile, ma i risultati insignite nuti mi avevano completamente scorraggiato e non nutrivo più speranza di salvarla. Volli ascoltare tuttavia il consiglio di un amico che mi esortò a far prendere a mia figlia le Pillole Pink. Ella segui questa maravigliosa cura con risultati inauditi.

Appena impiegata la Signorina Bove prima scatola, non era più la stessa. Si vedeva, insiste su questa espressione, la salute ritornarle, tanto era sensibile il quotidiano miglioramento. Ella non tardò a star bene del tutto ed ora ha così buona cera da far invidia alle sue compagne.

Il colpevole in questi due casi di malattia era il sangue. Aveva la missione di nutrire l'organismo e non aveva per ciò le risorse sufficienti. Ogni persona il cui sangue à povero, si troya nell'identica situazione di chi muore di fame. -Tutti i nostri organi attingono la vita nel sangue. Se il sangue è quasi morto, che possono divenire gli organi? Essi deperiscono, funzionano alla meglio, più male che bene, ed il malato muore. Arricchite e purificate il vostro sangue, sono il segrato semplicissimo per aver buona salute. Le Pillele Pink arrichiscono e purificano il sangue. Se prendete le Pillele Pink oggi la vostra guarigione comincierà oggi. Esse sono sovrane contro l'anemia, la clorosi, la nevrastenia, la debolezza generale, i mali di stomaco, i reumatismi, le emicranie, le nevralgie, la sciatica, le irregolarilà delle donne, le conseguenze degli eccessi. Si trovano in tutte le farmacie e al deposito A. Merenda, 5, Via S. Girolamo, Milano, 3.50 la scatota e 18 lire le 6 scatole, franco. Un medico addetto alla casa risponde gratuitamente a tutte le domande di consulto.

## TAPPETI USATI

in vendita presso il tappezziere Raiser, Via Daniele Manin, Udine.

## 

Ritengo per mia esperienza sia cosa utile il somministrare ni bambini piccole dovi dell'Obo Sasso Medicinale: i bambini dopo il necondo anno lo prendono assai volonticri e sense quel senso di repulsione che toro ispirano certi di di fegato di merinzzo o certe cosiddette unuisioni stato sectofiandose con molta reclame.

L'Olio Sasso Tipo Medicinali è perfettamente indicato alla scopa, specialmente nei bambini che softrano abbuaimente di stitichezza, nei bambini che sopo affetti di manifestazioni di scrofola e sono deboli tenza presentare però disturbi digestivi secompagnati da focili diarree.

Dott. Paul. D. CLERENGS.

Da motto fempo affetto da apitichezza ostinala, che nen purgante riusciva n vincere, soffrivo allo atomaço el alla testa um depermento della mia nutrizione generale. Ricotti allora al vostro olio prendendone due cucchiai da tavola pila mattina a digiuno prima del caffe. Dopo eirea un mesa cesa arono i disturbi e l'alveo comincio a funzionare regolarmente. Dra sto benissimo e vi rilascio ben valentici il presente centificato.

Financia di financia al financia di financia di presente centificato.

macia Negri di Arona) era venduto specialmente per gesinatia le quali ne sogliono prendere due cucchiai al giorno, tilo mendolo, più che utile, pecessario perche bello vada benali perendere di perende

L'Olio Sassa Melicianh nei casi di shitebakia ba da da generale. Ma unche come rimedio preventivo o come cura ricos stituente essa viene da autorità mediche prascritto casi giorno.

Out. BERTOR

...

Processors & GASBOA PIGIL A ONGELIA

Non solamente nelle grandi città ma anche nel nuovo negozio pianoforti s musica di

# CAMILLO MONTICO

trovasi in vendita la meravigliosa in venzione della

## Fornola Pardita per tutto il Veneto

Esclusiva vendita per tutto il Veneto.

## Noleggio cavalli e stallo

I sottoscritti portano a pubblica conescenza di aver assunto l'esercizio delle stallo ex Cecchini in via Cavallotti (Gorghi) con noleggio cavalli, servizio landeaum per nozze ecc. — con recapito in via Villalta n. 74.

Fiduciosi di vederal onorati di numerosa clientela assicurano una perfetta e
decorosa puntualità nel servizio.

Giusenne ed Alessandro fili Perante

Giuseppe ed Alessandro f.lli Perante

## Non adoperate più tinture dannois Ricorrete all'insuperabile

Premiata con Medaglia d'oro all'esposizione campionaria di Roma 1908.

A. Stazione sperimentale agraria di lidice I campioni della Tintura presentata dal signor Lodovico Ha bottiglie 2, N. 1 liquido incoloro, N. 2 liquido colorate in bruno; non contengono ne nitrato o altri sali d'argento o di piombo, di mercurie, di rame, di cadmio; ne altre sosianne minerali nocive.

Udine, 13 gennaio 1904

Il direttore Prof. Nalline
Unico deposito
presso il parrucchiere Ledovico Re
Via Daniele Manin

# AGRICOLTOR

Presso l'impresa militare fuori porta Pracchiuso in U-dine (ex casa Nardini) trovasi disponibile letame cavallino a centesimi 50 il quintale se caricato dagli acquirenti in caserma dalle ore 7 alle 11 di tutti i giorni non festivi.

TINTURA ISTANTANEA PER CAPELLI E BARBA Insuperabile perfezionat

# "L'INSUPERABILE PERFEZIONATA, del chimico prof. I. W. Corness di Bruxelles

non contiene argento, piombo, mercurio, rame, arsenico e si conserva inalterata sino

all'ultima goccia. Confezione speciale con unita istruzione L. 3.50,
"Pettine distributore, della tintura L. 3.50

Unici concessionari per il Veneto

ENRICO PETROZZI e FIGLI

Via Cavour — Udine

GRANDE ASSORTIMENTO PROFUMERIE ED ARTICOLI PER TOBLETTA

# Ditta MAYRARGUES Cav. GUSTAVO

Sezione acetilene

VENEZIA Frezzeria 1672 MESTRE Piazza 27 ottobre

## CARBURO DI CALCIO

della Società Italiana pel Carburo di Calcio di Roma (Terni).

Qualità e resa insuperabili — Prezzi eccezionali franco ogni stazione ferroviaria in cassette di Kg. 50 netti.

Telefono n. 439

PER LA BELLEZZA

franche di porto.



accordate alla profumeria. ELICONA-MIGONE. Acqua innocua, che acque igieniche per lavare la testa, togliere la forfore, arrestare immediatamen e la caduta e biondo oro, tanto ricercato ed apprezzato nei biondo oro, tanto ricercato ed apprezzato ricercato de apprezzato ricercato ed apprezzato ricercato ricercato ed apprezzato ricercato ricercato ricercato ric

e CONSERVAZIONE

Premiatl

colle più alte onorificenze

PETTINE DISTRIBUTORE con ser-TINTURA ITALIANA-MIGONE istan tamente i capelli o la barba con facilità e speditezza — costa L. 1.50 la fiala: Più cent. 25 odorifera, o tintura, senza macchiare ne la bianper la spedizione. 3 finle per L. 4.50 e 6 finie cheria, ne la pelle, con grande economia del liquido impiegato. Costa L. 4 con accessori. Aggiungere cent. 25 per la spedizione a mezzo posta. ANTICANIZE-MIGONE, Di sonve pro-

TINTURA MILANESE-MIGONE po fumo, serve per ridonare, in poco tempo alla TINTURA MILANESE-MIGONE po barba ed ai capelli bianchi ed indeboliti, il co- fezionata intentanea. — (In tre fiale). lore, la bellezza e la vitulità della prima giorinezza, l'er tingere subitamente i capelli e la barba senza macchiare ne la biancheria, ne la pelle. -- un bel hiondo, castano o nero. E' di certo Costa, L. A. la scatola, per la spedizione cent. 80; pronto effetto. -- Costa L. A la scatola, per 2 bottiglie per L. B e 8 bottiglie per L. 11 spedizione aggiungere cent. 80, 2 scatole per L. e 8 scatole per L. II franche di porto.

I suddetti articoli al vendono presso i Negozianti di Profumerie. Deposito Generale da MIGONE &
Via Torino, 12 - MILANO. - Fabbrica di Profumerio, Saponi, e Articoli per la Toletta e di Chi glioria per Farmacieti, Droghleri, Chincaglieri, Profumieri, Parruechieri, Bazar.

Per le ripetute inserzioni pagamento, l'Amministrazione del Giornale di Udine

accorda facili-

tazioni molto

vantaggiose.

Wate il

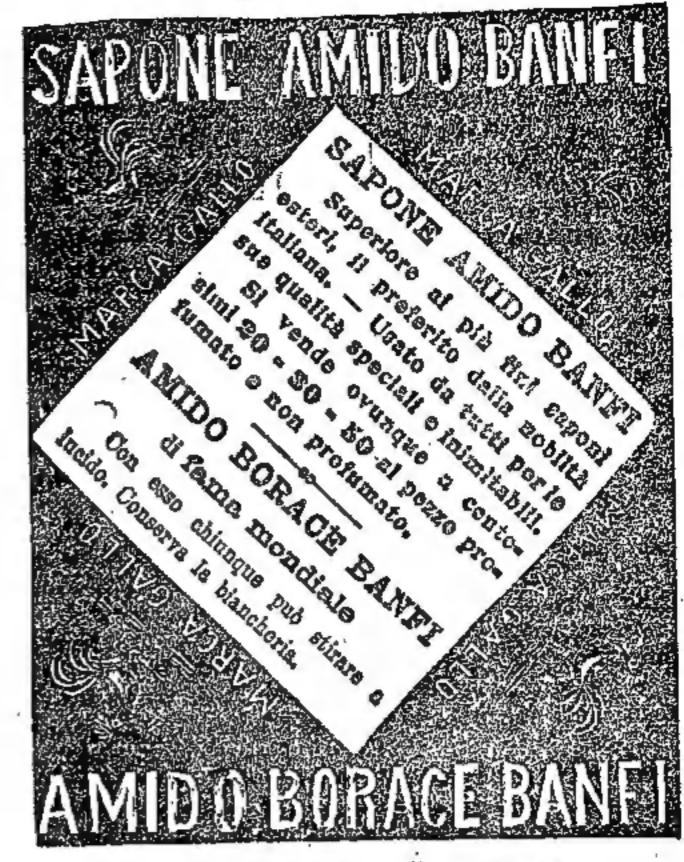

Esigere la marca Gallo Il SAPONE BANFI (all'Amido) non è a confondersi coi diversi saponi all'Amido in commercio. Verse cartolina-vaglia di Lire 2 la Ditta A. BANFI Milano, spedisce B pezzi grandi franco in tutta Italia.

# LDMENTO A TERMOSIFO

ad acqua calda o a vapore, coi sistemi i più sicuri e perfezionati

Caldaie Americane insuperabili per potenzialità, rendimento e durata, con consumo minimo. — Radiatori e materiali garantiti di primissima qualità. — Immediata esecuzione con personale tecnico esperto. — Garanzia assoluta di funzionamento perfette-

VISITARE IMPIANTI CAMPIONE - LISTINI E PREVENTIVI A RICHIESTA

Ing. ANDREA BARBIERI e C. Via Dante, 26 - PADOVA

IMPIANTI di : acetilene, apparecchi sanitari, campanelli elettrici, idraulica, pompe, arieti, ecc. - Deposito generale del Carburo di Terni



## PASTIGLIE

CONTRO LA TOSSE, CALMANTI E SOLVENTI

Sono l'ultimo portato della scienza e della esperienza

## Guariscono qualunque Tosse anche la più ostinata

Sono il più sicuro rimedio contro la Tosse canina ed il Singhiozzo convulso

Esclusiva Proprietà della Farmacia detta Dei Casali di G. Alberani - Via Castiglione n. 11 - BOLOGNA (Italia).

Prezzo: Cent. 50 la scatola (inviando cartolins-vaglia di L. 0.65 si spedisce una scatola - Di L. 1.15 due scatole franche). - Vendonsi presso tutte principali Farmacie e Grossisti,

NB. - Ad evitare la contraffazione, domandare sempre il marchio di fabbrica recante l'effigie della B. V. della Salute sugli involucri, scatole ecc.

FERROVIARIO

| PARTENZE ARRIVIPARTENZE ARRIVI                              | -   |
|-------------------------------------------------------------|-----|
| da Udine a Venezia da Venezia a Udine                       | 1   |
| O. 4.20 1 8.88 D. 4.45 7.48                                 | 200 |
| A. 8.20 12.7 0. 5.15 10.7                                   | 9   |
| D. 11.25 14.10 0. 10.45 15.17                               | -   |
| D. 11.25 14.10 0. 10.45 15.17 0. 18.15 17.45 D. 14.10 17.—  |     |
| M. 17.80 22.6 4 0 18.87 28.05                               |     |
| M. 17.80 22.6 O. 18.87 28.25 D. 20.28 23.5 M. 28.85 4.20    |     |
|                                                             |     |
| da Udino Star Carnin a Pontebba                             | 1   |
| O. 6.17. ave. 7.480 mark 7.47 . 616                         |     |
| D. 7.58 n 8.51 n 8.52 2 9.55                                | ž   |
| D. 7.58 n 8.51 n 8.52 9.55<br>O. 10.85 n 12.9 n 12.14 18.89 |     |
| D. 17.10 (7.18.4 (7. 1918.6 ) (19.10 )                      | ć   |
| O. 17.85 n 19.18 n 19.20 20.45                              |     |
| da Pontebba Star. Carnia a Udine                            |     |
| O. 4.50 arr. 6 part. 6.8 7.88                               |     |
| D. 9.28 " 10.9 " " 10.10 11,-                               |     |
| O. 14.89 n 15.40 n 15.44 17.6                               |     |
| O. 16.55 n 17.59 n 18.4 19.40                               |     |
| O. 18.39 n 19.20 n 19.21 20.5                               | è   |
| , , , , ,                                                   | 1   |
| da S. Giorg. a Trieste da Trieste a S. Giorg.               | 1   |
| D. 9.01. 10.40 D. 6.12 7.54                                 | _   |
| D. 16.46 M. 12.80 14.26                                     | 1   |
| D. 20.50 22.86 D. 17.80 19.4                                | P   |
| · 数数据 的 数据 经 经 经 经 数                                        | , 1 |

Water K. D. Well.

| TARREST                                        |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| ARRIV                                          | PARTENZE ARRIVI       |
| on Corne, W. Arrence                           | da Trieste a Udine    |
| U. 0.20 8.45                                   | M. 21.25 7.82         |
| 0. 8.— 11.38                                   | D. 8.25 11.6          |
| O. 5.25 8.45<br>O. 8.— 11.58<br>M. 15.42 19.46 | M. 9.— 12.50          |
| D. 17.25 20.80                                 | 0. 16.40 20           |
|                                                |                       |
| da Udine a Cividale                            | da Cividale a Udine   |
| M. 9.5 9.32                                    | M 494 70              |
| M. 11.40                                       | M 945 1010            |
| 361 AVAV 10.04                                 | F ME IN NO.           |
| M. 21.45 22.12                                 | M. 17.15 17.46        |
|                                                |                       |
| da Udine a S. Giorgio                          | da S. Glorgio a Udino |
| M. 7.10 7.59                                   | M. 8.10 8.58          |
| M, 10,10: 14,15                                | M. 9.10 9.58          |
| M. 11.00 18.67                                 | 1. M. 14.50 15.50 1   |
| M. 19.25 20.84                                 | М. 17.— 18.36         |
| *** * * * * * * * * * * * * * * * * * *        | M. 20,53 21,29        |
|                                                |                       |
| Camera Port. Yeninia                           | Tenetia Port. Cararea |
| 0: 8.11                                        | 0. 5.50 7.58 9.2      |
| D 8.59 10                                      | O. 5.50 7.58 9.2      |
| A. 9.25 10.55 19.17                            | 0. 10.52 12.55 18.55  |
| O. 14.81 15.18 19.00                           | O. 16.40 18.55 20.55  |
| 0. 18.87 19.20                                 | 73 10 50 10 25 20,00  |
|                                                | TA' YO'OU TA'#T[]     |

| PARTENZE<br>Portogr. |          | PARTENZE<br>S. Glorgio | ARRIVI |
|----------------------|----------|------------------------|--------|
| D. 8.17              | 8.54     | M. 7                   | 8.9    |
| 0. 9.1               | 10,      | D. 8.17                | 8,57   |
| M, 14.86             | 15,35    | M. 13.15               | 14.24  |
| D. 19.19             | 20.1     | 0. 15,45               | 16,41  |
| M. 19.29             | 20,46    | D. 19,41               | 20,84  |
| Q. 9.15              | 10       | da Spillinh. 1         |        |
| Q. 9.15              | 10,      | 0. 8.15                | 8,53   |
| M. 14.85             | 15.25    | M. 13.15               | 14     |
| 0. 18.40             | 19,25    | 0. 17.30               | 18,10  |
|                      |          |                        |        |
| Orario d             | ella Tra | amvia a V              | apore  |

| PARTENZE ARRIVI<br>da Udine a S. Daniele | PARTENZE ARRIVI   |
|------------------------------------------|-------------------|
| A. A. H. T.                              | S. T. B. A.       |
| 8.15 8.80 10                             | 7.20 8.35 9,      |
| 11.20 11.40 13                           | 11.10 12.25       |
| 14.50 15.05 16.85                        | 15.55 15.10 15.80 |
| 17.85 17.50 19.20                        | 17.80 19.45       |

The state of the company and the company of the contract of

Fra le più elementari prescrizioni igieniche per ottenere Acqua sana e fresca negli usi domestici v'ha quella di sostituire Is pompe ed i pozzi aperti col

#### Pozzi coperti od elevatori d'Acqua Brevetto Jonet

Massima semplicità e sicurezza. Funzionamento facilissimo per qualziasi profondità. Rvitato ogni pericolo di caduta di perzone od altro.

Migliaia di applicazioni fatte in Francia, Italia ecc. - Adottato dalle Ferrovie.

| Redells comune . . . . . L. 235 | > rinferrete per use pubblico > 260

Unici concessionari per la fabbricazione B vendita in italia :

Ing. Gols e Conelli

Mileto - Vie Dants, 16 - Milato.



## NUOVA TINTURA INGLESE (PROGRESSIVA)

Questo nuovo preparato, per la sua speciale composizione, è innocuo nenza Nitrato d'Argento ed d insuperabile per la facoltà che ha di ridonare ai Capelli bianchi e grigi il loro primitivo colore dando loro lucidezza e forza veramente giovanile. Non macchia ne la pelle ne la biancheria. Dietro Cartolina-Vaglia di L. 2.50 direttamente alla nostra Ditta spedizione franca ovunque.

ISTANTANEA per Capelli e la Barba di perfetto colore castagno e nero naturale, senza nitrato d'argento - L. 3 la bottiglia franca di porto ovanque.

CALMANTE PEI DENTI unico per far cessare il dolore di essi e la flussione delle gengive L. 1.25 la boccetta. UNGUENTO ANTIEMORROIDALE Composto prezioso per la cura sicura

delle Emorroidi L. 2 il vasetto. SPECIFICO PEI GELONI atto a combattere e guarire i geloni in qualunque.

stadio L. 1 la boccetta. POLVERE DENTIFRICIA EXCELSIOR pulisce e ridona bianchissimi i denti L. 1 la scatola grande. Dietro cart. Vaglia spediamo franca. Si vendono direttamente dalla Ditta farmaceutica RODOLFO del fu SCIPIONE TARUFFI di Firenze via Romana N. 27. — Istruzioni sui recipienti medesimi. — In Udine presso la farmacia Filipuzzi Girolami via del Monte.

## PER LA PROSSIMA PRIMA si cerca

svelto lavorante in mosaico che sia anche capace di posare le lastre. Dirigere offerte con referenze sotto F. 8. M. 4018 a Rodolfo Mosse. Mülhausen i/E. Alsazia

# relation of the value of the angological in alone

Specialità della Ditta GIUSEPPE A

Guardarsi dalle innumerevoli falsificazioni. Bichiedere sell'etichetta la Marca Depositata, e sulla capsula la Marca di garanzia

del Contrello Chimico Permanente Italiano,

giung poste mest Num

della Le c Rom Marcor Si c revoli . netti, I Si d rizzazio tato E mezzo Brando tato De giuria diffams

mezzo

Deci

Corr

che qu

modifi soppri la su commi Met un cu per gl che ve rocchi Si 1 emend San di leg

con q

sulle (

teste

da og

ratore creare grave prende guard clesia Gia legge ratter che si della sando emia portu risoly

menti,

missic

è disp

modifi

rileva

 $F_{il}$ 

stato il me una l zione subalp mera spira : tro ap Rozsto ad II seg a dom

La a

seduta

La molto preser sono I Non parlar lido e recent getto Ness ne va le sed Prin aspetts Estrem

luto al vi fa elogio abbiam ai vivi giorios contro L'on rabelli un sile Al d

era att annunc si può Montec naggia princip